













## LA RAPPRESENTAZIONE ET FESTA DI OTTAVIANO

IMPERADORE.







## Who Angelo annuntia la sesta ...

L nome fin del nostro R'edentore: padre figliuolo, & spirito santo al qual sia laude, & gratie à tutte l'hore per l'vniuerso mondo tutto quanto acciò che col luo angelico Iplendore: à tutto il popolidia, piacere tanto, quanto richede l'opra manifesta: di questa degna & eccellente festa... Noi vogliam far la rappresentatione: del magno: Imperador Ottauiano. & come la Sibilia gli parlone: da seà lui in secreto humile e piano & come quella ragion gli assegnone: del nascimento del signor soprano. & come glisparlò per chiaro efempio, ch'al nascer di Giesu cadrebbe il tepio .. per tommo fondamento di netura Etmostrenreui l'Ange'o, & Pastori & quel'che gl'hebbe di Gielu parlato sicome egli era Signon de signoria quel fanciullin chera al presente nato & come che gli ferno grandi honorii l'Angiolo vdendo edebenlo adorato. si come nel Vangel chiaro dimoltra & questo'l tema della festa nostra. Erperò voi che à vedere state, per amor di Giesù nostro signore: fate filentio, e'n pace riguardate: acciò non fi commetta alcuno errore: & humilmente il sommo Iddio pregate giusto clemente, gratioso, & pio che ci conceda gratia al nostro cuore: che non facciamo il mister santo epio Però che lui ha quietato il mare hor si comincia nel nome di Dio.

## Parla L'Imperadore à maestri

Quante potra questo tempio durare che si mitabilipente è edificato in che modo potrà mai rouinare. che si perfettamente fu fondato Wn maestro di murare risponde:

Di questo non bisogn a ragionare però chell durarlao è terminato ne mai serà per rouina finito. le vna vergin non ha partorito,

L'Imperadore a'maestri. Maestri dunque e non cadra gia mai: per in eterno mentre il secol dura per ò ò cerco, ne gia mai trouai: ò per moderna d'antica scrittura che vergin partorilsi lenza guaii s'à queste ben la mia mente procurat adunque questo tempio alto & verace? chiamato sia in eterno templum pace,

> Parla vn sacerdote al popolo satto il sacrificio.

onde

chetal

che 2d

interca

Qualiq

debba

le parte

pecon

ottimo

e l'altre

che fatti

diciagli

O facto

su le da

che cielo

liberame

Parl

Pal

Che altra deirà si può stimare ch'el'nostro imperador ch'è lenza pare ha fatte cole fuor dogni milurat viddelt mai per ignun tempio murare per huom che portis spadaralla cintura coltui ha acquistato tutto il mondo con tanta pace o Re alto & giocondo. Dunque persodisfarea tanta stima d'vn Idolo ch'è d'oro fabricato, non douerreste gente gross in prima, hauerlo in terra cost adorato cercando il fondamento & la sua cima come Ottauian che tiene il principato che n terra vuola adorar per Iddio. ne piu nell'onde salse la fortuna e lupi co gli agnelli si vede andare: & l'un con l'aliro insieme si raguna ne d'arme non bisogna ragionare po che lotto il ciel tu della luna, guerra non è & l'ai madure faite in mille modi son tune distatte Di questo se ne vede il fondamento che fotto lui ognicola creata, com huom

com'huom prudente & di tal vallmento però voglian che tu fia adoram che la natura gliè l'ha attuata. onde vuolfi venire all'accimento che tal cosa gli sia annuntiata, che adorato sia con guello amore in terra chè di ciel nostro signore.

Parla vno popolanoal lacerdote. Qualuq; huo sagio e di degno intelletto so non so che partito mi pigliare debba piu rettamente giudicare le parte che tu di io te l'ametto ne con ragion, non si posson negare ottimo dunch'e venire all'effettto e l'altre cose omai lasciamo andare che fatti grandi vuol gl'animi franchi la che del fatto poi io non mi penta

tura

erace:

pace,

olo far-

a pate

nurare

intura

ndo. kondo, ma

rima,

la cima scipato

1.0

Parla vn sacerdote all'Imperadore. O sacro Imperadore nobilitato Noi sian contenti, & tre giorni staremo che cielo & terra ogni poter t'à dato il quatto di a te ritorneremo diberamente senza diserenza

si come Dio di somma sapienza gouernator di ciò che puo natura per c'hai in te ogni ottima milute

Dice L'Imperadore al popolo & al Sacerdore. quantungue stámi.có buona intentione à vostra posta à volermi a dorare pur non di men non so le gliè ragione & co mia saui vo consigliare e intender voglio la loro oppinione diciagli dunche & per nulla no manchi che si gran cosa vuolila sede senta. Risponde.il Sacerdore alll'Imperadore.

tu se da te con tale omnipotentia o sommo Imperador, che ti consigli che buon partito alla materia pigli.



æin

e in quanto a noi il tuo stato lereno non ci par che di nulla marauigli & per piu sommo d'adorarti brama. Vergine humile gratiosa & pura

Pattesi l'Imperadore dal Sacerdote mottrar ti vo il secreto del mio petto

& fra le medesimo dice. -Come eller può che io su adorato. che nacqui ebreo, e magio, e vesto pani Se tu vuo del secreto consigliarti e piu m'accoro ch'io sono inuecchiato con esso meco tivo configliare faccian, pur che'l nimico non m'ingani per me poter della cosa informarti ma io ho pure il configho aunifato voglio in fecreto loco teco stare la cola passerà senza mia danni e viuerommi in mia vita tranquilla Con lei configlierommi interamente chel tépo fugge & d'andare e douato & desto fatto poi deliberate ch'assai despiace à me il tempo perduto.. d'eller Iddio potrò, se mel consento

quanto che no lasciero tutto stare

facci qui la Sibilla appresentare, benche non se i vengo merirando Risponde Profic o.

Fatto sarà ecco ch'entro in via signor che prestamente ella ci sia.

Parla Proficio alla Sibilla. O vergin di viriti degna, e pertetta. e mi manda per te l'Imperadore & comanda che tu ti muoua in fretta & vengaalui per gratia. & per amore.

Risponde la Sibilla. Ciò che far polla me sommo diletto sol per seruire à si alto signore chel'annoi cieli a tal punto seruato

La Sibilla parla allo Imperadore,

@ magno & degno Imperador lereno ti gu rdi quello Dio che sempre dura per me mandasti, & io in vn baleno

son giunta 'nnanzi à tua gentil figura. Risponde l'Imperadore. che'l cielo el modo in fortunati chiama Per te d'ogni allegrezza ho'l cor ripieno

Falto

perv

Fa m

Orran

che pi

in par

north fanel

& chi

o me

Pertutt

o mag

in ogr

edenn

Hor ch

perla

poich

che io

Fatto fa

quelta

eiplo

1 cnza

L'eccel

mada

daluj

Andia

che

che

l'aux

Qm

ch'alcuno ancor no l'ho del modo detto

Rilponde la Sibilla.

Risponde l'Imperadore Et io consento son per contentarti però ème mondar per la Sibilla. hora andia presto e non si vuol piustare

Sendo in loco secreto, l'Imperadore parla alla Sibilla.

L'Imperadore chiama vn barone, Elimondo cerca tuttro d'adorarmi & mand, per la Sibiila. & qîto vanno gl'huomin dimandando Muoni Proficio, e sa che prestamente: prima chi voglia di tal premio ornarmi per te mandai per voler consigliarmi di ciò che vengo al presente parlando & vo che tu mi narri la cagione che'l tuo configlio sia l'essecutione

Dice la Sibilla all'Imperadore. Quell'è gran cola sola à imaginarla ne silposta al presente posso sare perch: per gratia mi conuien'aspettarla. à me da Dio perche me la può dare però la gente tua fa digunarla in pane e'n acqua & tu à digiunare anche tre di, & poi senza far sosta, che mai non l'he bbi impero incoronato à te ritornero la risposta.

L'Imperadore dice à banditori. Passin qua con prestezza e banditorii & fare da mia parte vn bando andare che per tre di vegnenti ogn'vn dimori. in pan'è in acqua debbi digiunare,

Rispode vn baditore all'Imperadore. d'ogni virtù sapere, e cottesia Fatto larà o signor de signori per tutta Roma l'hatò à publicate, el sommo bando tuo di valimento

Ira.

ieno

detto

iustare

rduto.

erado.

dando

rnarmi

rmi

lando

ettaria

216

Ei.

ni

lare

limoti

luto

per vbbidire il tuo comandamento El banditore bandisce al populo Ortania ch'è del mondo Imperadore che per tre di s'attenda à digionare in pane en acqualenza altro lapore nonficando à chi non lo vuol fare fia nella lua disgratia, & con furore & chi'l fara fia da lui meritato

come buon Cittadino & honorato. El'banditore all'Imperadore. Pertutta Roma sono ito sonando ò magno Imperador giusto & prudente lenza tu sia d'ogni cosa aunisaro in ogni parte habbian mello kuo bado.

Hor ohre su seguite il mio comando per la Sibilla and te pr ftamente poi che'l terzo di e valicato che io con tutti e mia ho digiunato

Kispondono e sauij all'imperatore. Fatto fara fignore & presto andremo questa Vergine eletta à ritrouare e ipso satto qui te la merremo s'enza altro indugio ò seza piu pensare

Li fauis parlano alla Sibilla. L'eccelso illustro Imperador sereno mada per te che'l tuo configlio à distato da lui el rerzo giorno, e valicato... La Sibilla dice a savi.

And an chi son contenta di venire che sol da me voleuo entrare in via che'l fatto e grande senza alcun fallire llauuiso al gradi Imperio presto sia .

La Sib lla giunta à l'Imperadore dice cosi.

Quagno Imperadore à giusto sire

Iddio ti guardi in vita, & tranquilla ecco a te ritornata la Sibilla.

L'Imperadore risponde alla Sibilla. Tanto m'egraco il tuo ritornamento quando vuol cota giusta alta, e serena Fa metter bando esprello e comandare: e son del tornar tanto contento che d'allegrezza ho la mia mente piena.

> Risponde la Sibilla. Laudiamo Dio & poi del buon talento in loco aperto Imperador mi mena chi vegga il cielo e polla riguardare e puiti mostrerrò quel c'habbi a fare. Ma conversa chien camera ti spogli della tua veste Imperador pregiato. le mie parole esamina, e raccogli-

Risponde l'Imperadore alla Sibilla e denne chiaro in comune ogni gente Sibilla andian, feccian ciò che tu vogli L'Imperadore parla à sua sauij, & che'l dolce tuo parlar troppo m'è grato

Dice l'Imperadore alla Sibilla quado sono giuntian loco aperto, e arioso. Cedi quant'aria v'espura, e serena e però trami fuor di tanta pena.

La Sibilla dice all'Imperadore. Horsu quando vedrai ch'io sia scalzata & sia rimasta nell'oltima vesta vedi l'aria quant'è purificata pon ben la mente non chinar la testa,

Risponde l'Imperadore alla Sibilla. lo veggo l'aria tutta rilchiarata quantunche a gli occhi mia si manisesta

Kisponde la Sibilla. Da poi che l'aria t'è si gratiosa guarda stu vedi in esta alcuna cola;

Rifponde l'Imperadore. lo veggio l'aria pura, e delicara com'altre volte, quand'il tempo è bello n'un'altra cosa il mio occhio non guata che io conosca come chiar fauello,

Ritponde la Sibilla. Hor pon la pianta tirta discalzara, Sopra il min pie, & non larei tibello sta francamente., & di nulla temete e dimmi le null'hor ri fai vedere.

Rispondel'Imperadore. lo veggo va cerchio si marauiglioso che mai piu bel non vide creatura, fermo nel Ciel, & d'oro luminoto che la mia vista nalla non vi dura

Risponde la Sibilla. Guardalo bene Imperador famoso fermaui gl'occhi, & non hauer paura

Risponde l'Imperadore. Prima nel cerchio d'or non v'era nulla & hor vie apparita vna fanciulla. Risponde la Sibilla.

Quella sanciulla guarda, e pon ben mête edimmi apunto com'ellati pare.

Risponde l'Imperadore. In habito vestita ell'elucente, & più che'l sol dimostra lampeggiare quattordiei anni il tempo mi consente ch'ella mi mostra, & ciò non poss'errare s'io be risquard'è l'occhio non mimollo Quel viuo & vero Dio immaculato Rispondela Sibilla.

Che bambin ti par quel, com'è formato guarda'l'habito suo & la statura.

Risponde l'Imperadore. D'vna corona d'oro incoronato & quasi d'vno Iddio e gl'ha figura

La Sibilla all'Imperadore. Horguarda ben ch'io te lo mostrato quel fia Giesu della Vergine pura che carne piglierà & sia adorato si come in Bethelem e fara nato. Però Imperadore è tempo hormai che ti ripoli el tuo pensier lasci ire che'l sommo & verace tu lo sai tu se mortale. & convienti morire quando vorra in terra tornerai questo per nulla non ti puo fallire quantunche ti ritroui oggi Imperadore

ilo ti rilpondo che chi nalce muote Rilponde l'Imperadore O Vergine prudente & benederta mille grazie chem'hai alluminato di questa pura verità perfetta & dichimerita ellere adorato hor ben conosco che la gente in fretta po che'l conoscimento è dal sua lato vattene in pace & mille grazie sia rendute à te di tanta cortessa

& e

1116

inco

LYC

che

adun

d'110

Salgi

hyl

00

0

Tornato il popolo all'Imperadore vno de saui dice.

O lereno alto & grande Imperadore che'l popol chiaro del tuo pensier sia se tu se Dio d no fanne sentore acciò che in dubbio piu quello non stia la gloria trionfale el sommo honore de censi ch'a gli altari fatto ti sia senza interuallo alcuno ò prender sosta come fatto ci sia la tua risposta

L'Imperadore a saui, & al popolo dice coli.

veggio che siha un bel babino in collo, che creò cieli & tutta la natura fenza alcun fine debbe effere adorato che sempre viue, eternalmente dura i son mortale & per morir son nato & debbe coricarmi in lepoltura se'l mondo si riposa in somma pace sol vien da lui perche cosi gli piace. Et pero voi v'andate à riposate e cercate quietar la vostra vita acciò che poi possiate contemplate el sommo bene alla vostra partita.

Risponde vn sauio all'Imperadore, Noi siam contenti po che à te pare & la nostra speranza ne fuggita saluitiadunque il sommo creature come vittorioso & gran signore.

Detto che hanno e saui rouino subito il Tempio, & la Natiuità del nostro Signore apparisce l'An-

gelo va à postori & dice. Gloria sia lempre al sempiterno Iddio & pace in terra & buona volonta: di cieli esceso con sommo disto el Verbo santo, & la diuinità: & enaro Giefu figliuolo pio in Bethelem di giudea la città e nel presepio santo il buon Gielue in compagnia dell'Asino, e del Bue. Però annuntio à voi grande allegrezza & voi pastor non vene spauentate: che nato il Re della superna altezza, adunque à visitarlo presto andate, d'uotamente & con gran gentilezza & con la santa madre l'adorate

ella

Ito

radore

on Hia

t Softa

opolo

110

si come creator della natura figliuol'di Dio, & della Vergin pura Parla vn Pastore all'altro. Chi è costui che ci manda à Cittade che vuole che la olire andiamo à fara Risponde l'altro. se glie nato la santa Maiestade in ogni modo vidi vuole andare Parla l'altro.

Chi sia di noi chi sappia le contrade che non ci facci per via balochare Rilponde il primo Pastore Meo deligiambarda lo sapra di fatto.

Rilponde il secondo Pastore. To duo caciuole og nun ne venga ratto



Giunti al'presepio dice vn pastore Saluiti Iddio che se nostro signore: figliuol di Dio nominato Giesue noi venghian pure Dio à farti honore, menato habbianti vn'afinel'e'l bue,.

O santa madre panni di colore

ti stanno ben qual donna di victi & sei di Cielo in terra in coronata. da questo vecchiarel'accompagnata. Dice vn'altro Pastore a Gielu.

Saluiti Iddio fignor di tutto il mondo Dice vn Pastore alla madre di Giesu e la beata tua madre Maria tu sei pur riccho signor mio giocondo

c'hai

Chail'abnel'o, e'l'bus in tua balia Iningelo venne dal cielo al profondo annunciarii che tu le il melsia & come noi sentimo le parole venimo à terecando due caciuole

Dice Giuseppo a'Pastori. Voi siate pastor giusti e ben venuu à v sirare el Re della natura & fine per dinoti conosciuti, del buon Giesù & della vergine pura, & delui sempre arete doni hauuti, mentre che'l viver vostr'al mondo dura & alla fine vostra in canto e'n riso. con lui n'andrete al santo paradiso

Dice la Vergine Maria à Pastori O Pastor buoni venuti dalla gregge, a visitar Maria el suo figliuolo. che l'universo mondo guarda e regge lui si vi scampi d'ogni pena & duolo & come da profeti oggi si legge che questo al mondo fia in virtà folo, viguardi & salui in questa costa, & dieui il paradiso alla partita

> pid, & fornito il misterio del- arouate gli stormenti à sargl'honri la natura

Per certo poi che el tempio è rouinato, sara fatto signore Imperadore esser non puo senza divini precetto hor son'io certo che Giesù è nato che la Sibilla mi mostrò l'effetto

dice loro.

O voi che sempre mai studiato hauete & bouui nel configlio primo eletto horche vuol dir che'l tempio oggièca- & perdonate à noi se habbiam fallato

with the season with a line of the

Rispondono e sani all'Imperatore, O degno Imperator ch'il deficone fu tatto tulle tempio dimandato & hebbe in se quella proportione che'ltem pio a termine à questo fu dato e in ogni sua milura protestone che cascherebbe ellendo vn fanciul nato qual nascer d'vna Vergine douea in Betheleme, terra di Giudea

Risponde l'Imperadore, Hor son'io chiaro che lo spirto santo era che la Sibilla mi mostroe qual die venire consolere il pianto. del nostro fallo come mi parloe adunque il cielo e'l mondo tutto quato della venuta sua segno mostroe & come noi s'e fatto creatura figliuol di Dio, e della Vergin pura.

Domada l'Imperadore à gli araldi. Et però festa grande hoggi facciamo che nato e'l Saluator di tutto il mondo e lui denotamente ringratiamo come signor del cielo e del profondo Parla fra le medesimo l'Imperado. horsu araldi poi che chiari siamo, re approuando esser caduto il té. del nascer di Giesù signor giocondo

Risponde gli araldi.

L'Angelo licentia il popolo, O voi e gregi & saggi cittadini che per ispasso pigliate piacere Manda L'Imperadore pe sauij, & huomini, donne, grandi, e piccolini che fiate stati la festa à vedere Iddio conceda à voi piacer diuini in vita eterna come gliè douere dite elche p voi s'è conoscinto (duto & sia per oggi ciascun licentiato,

IN THE REPORT OF PARTY AND PROPERTY. Stampata in Firenze Alla Badia. signed Substrace or or of the others when when







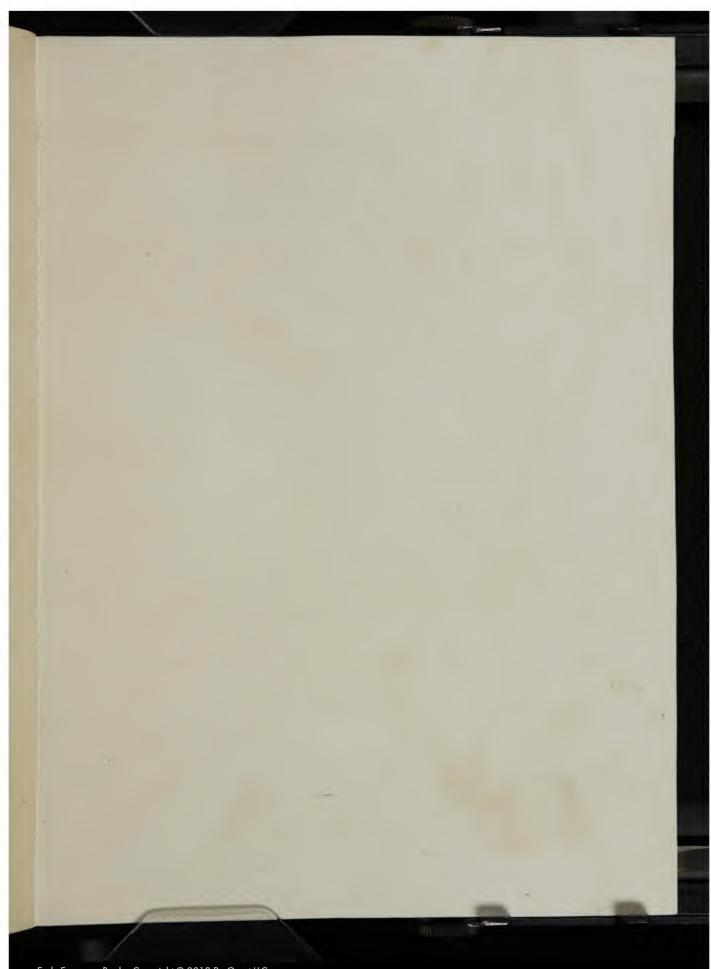